# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

## CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

Ι

## **EKVULOBIANA**

In Nigeria, dismembrato territorio dioecesis Avkaënsis, dioecesis Ekvulobiana conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Benignitatis Domini divitias considerantes, dum Ecclesiae regimini consulere satagimus, imitemur eam pascendi rationem, quam Ipse usus est, Evangelia contemplantes ibique, tamquam in speculo, diligentiae et misericordiae exemplum intuentes, easdem perdiscamus, qui, cum humanitatem in Christo profiteamur, eiusdem caritatem opus est nos renovare (cfr s. Asterius Amasenus, Homilia 13). Pastoralis Nostri officii ergo partes conferentes, ut, nullo spirituali incremento christifidelibus carentibus, animarum salus peramplius subsequatur, mentem Nostram ad necessitates Ecclesiae quae est in Nigeria convertimus, postulationibus benigne concedentes, ut, ecclesiasticae circumscriptionis Avkaënsis quibusdam dismembratis territoriis, nova exinde erigatur dioecesis.

Prosperis in diffundendo Evangelio caventes progressibus, suadente Congregatione pro Gentium Evangelizatione propensoque praehabito voto omnium quorum interest, re mature perpensa, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque decrevimus excipiendas.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, territorium in praesens finibus circumscriptum civilis regionis vulgo Anambra State, ex tribus constitutae districtibus vulgo Aguata, Orumba North et Orumba South nuncupatis, a dioecesi Avkaënsi distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam dioecesim, Ekvulobianam usurpandam, erigimus ac constituimus. Huius novae dioecesis sedem in eadem urbe vulgo Ekwulobia decernimus templumque paroeciale ibi exstans, Deo in honorem sancti Ioseph sponsi Beatae Mariae Virginis dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae cathedralis evehimus. Novam insuper dioecesim Ekvulobianam statuimus Metropolitanae Ecclesiae Onitshanae suffraganeam eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae Metropolitanae subiectum. Acta et documenta omnia, quae ad novam dioecesim eiusque clericos, fideles et bona temporalia forte pertineant, a Curia Avkaënsi ad Ekvulobianam quam citius transmittantur et in apto archivo custodiantur, ad normam iuris.

Cetera vero secundum normas Codicis Iuris Canonici aliaque ecclesiasticarum legum praescripta temperentur.

Simul ac Ekvulobianae dioecesis erectio ad effectum deducta fuerit, eo ipso censeantur dioecesi illi adscripti sacerdotes, in cuius territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium.

Ad haec omnia perficienda Venerabilem Fratrem Antonium Vidonem Filippazzi, Archiepiscopum titulo Sutrinum atque in Nigeria Nuntium Apostolicum, deputamus vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Nigeria pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die quinto mensis Martii, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri septimo.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

FERDINANDUS card. FILONI

Praefectus Congregationis

pro Gentium Evangelizatione

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.* Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 486.795

## П

## KONTAGORANA

In Nigeria nova dioecesis Kontagorana appellanda conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Bonae Notitiae praedicationis divulgationisque in Vicariatu Apostolico Kontagorano, in Nigeria, maturos intuentes spiritales fructus, quod diligenti et alacri etiam missionali opere effectum est Societatis Missionum ad Afros, Nos laetantes festinamus ibidem novam dioecesim instituere. Ideo, re mature deliberata auditoque voto quorum interest, Vicariatum Apostolicum Kontagoranum ad gradum et dignitatem dioecesis extollimus Kontagoranae nuncupandae, eamque facimus Metropolitanae Ecclesiae Kadunaënsis suffraganeam eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi illius Sedis subiectum. Novam dioecesim volumus iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione esse obnoxiam.

Sedem novae dioecesis in eadem civitate Kontagorana ponimus, ecclesiam vero sancto Michaëli dicatam ibidem exstantem ad gradum ecclesiae cathedralis evehimus, iuribus ac privilegiis concessis quae ad eiusmodi templa spectant.

Quod autem ad novae dioecesis pertinet regimen, bonorum ecclesiasticorum administrationem, sede vacante administratoris electionem, alumnorum Seminarii institutionem, fidelium iura horumque similia, serventur quae sacri canones praescribunt.

Haec autem, quae praescripsimus, committimus perficienda Nuntio Apostolico in Nigeria vel, absente eo, illi qui negotia curat Apostolicae Sedis in eadem regione, ac omnes eis tribuimus necessarias et convenientes facultates, etiam subdelegandi quemvis virum in dignitate ecclesiastica constitutum, onere imposito ad Apostolicam hanc Sedem sincerum actus effectae exsecutionis exemplar sedulo mittendi.

Has denique Litteras Nostras ratas et firmas esse nunc et in posterum volumus, quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die secundo mensis Aprilis, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Petrus card. Parolin Secretarius Status

FERDINANDUS card. FILONI
Praefectus Congregationis
pro Gentium Evangelizatione

Leonardus Sapienza, *Proton. Apost.*Franciscus Piva, *Proton. Apost.* 

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 489.070

## LITTERAE APOSTOLICAE

T

Venerabili Servae Dei Annae Kolesárová, virgini et martyri, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Dico autem vobis: Omnis, quicumque confessus fuerit in me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur in illo coram angelis Dei» (*Lc* 12, 8).

Domino Iesu eiusque dilectionis mandato, quod Ipse suis discipulis in novissima cena tradidit, fidelitas in Venerabili Serva Dei Anna Kolesárová veram invenit testem quae, etiam pro vitae suae pretio, Eum sequi usque ad martyrium haud timuit.

Haec intrepida Christi discipula die xiv mensis Iulii anno MCMXXVIII nata est in pago Vysoká nad Uhom, in Slovachia orientali, uti filia Ioannis Kolesár et Annae Kušnirová. Die xv mensis Aprilis anno mcmxlii matre mortua, ei omnia domestica opera erant perficienda. Attamen officia litterarum ludi ac domestici laboris non prohibebant eam ut paroeciam frequentaret. Adolevit in familia penitus catholica, ideoque numquam devotionem suam religiosaque exercitia neglexit. Condiscipuli meminerunt eius tamquam puellae quae solida fide et firmis moribus eminebat necnon singulari caritate in proximum. Bellica acies progrediens per pagum Vysoká fatalis facta est Venerabili Servae Dei. Die xx mensis Novembris anno mcmxliv exercitus sovieticus, ducente generale Petrov, coepit pugnare pro liberatione Slovachiae orientalis a nazistarum occupatione. Pugna aspera fuit utraque ex parte ac violentiae inauditae. His in rerum adiunctis, vespere die XXII mensis Novembris adolescens Anna Kolesárová suam defendit castitatem contra aggressionem cuiusdam sovietici militis domum eius ingressi qui, furens factus ob eius resistentiam, manuballistae ictibus eam occidit, coram inermi patre. Moriens ea dixit: «Iesu, Maria, Ioseph, vobis commendo animam meam».

Reverendus Dominus Antonius Lukác, parochus illius loci, occasione data ritus funebris, affirmavit puellam in gratia Domini obiisse, quippe quae parum ante mortem suam in ecclesia ad confessionem et sanctam Communionem accessit. Venerabilis Serva Dei populo Dei tertii millennii praebet excellentem testificationem moralis integritatis servandae nullis admissis compromissionibus, cum suam vitam immolare ad Evangelii bona defendenda valeret.

Clerus cunctique fideles memoriam servabant iuvenis martyris toto tempore communistarum regiminis eiusque fama etiam extra fines Slovachiae extendebatur. Itaque, vix Ecclesia libera facta est ab omni impedimento, incohata est ab Episcopo Beatificationis ac martyrii declarationis Causa.

Quam ob rem ab anno mmix ad annum mmxi apud Curiam ecclesiasticam Cassoviensem peracta est Inquisitio dioecesana, cuius validitas iuridica agnita est a Congregatione de Causis Sanctorum decreto die xiv mensis Iunii anno mmxvi edito. Positione confecta, die xx mensis Iunii anno mmxvii habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, qui favorabile votum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die xxvi mensis Februarii anno mmxviii coadunati, professi sunt memoratam Venerabilem Servam Dei interfectam esse propter fidelitatem Christo et Ecclesiae. Exinde Nos Ipsi die VI mensis Martii eodem anno facultatem fecimus Congregationi de Causis Sanctorum ut Decretum de martyrio ederet. Insuper decrevimus ut beatificationis ritus celebraretur die i mensis Septembris anno mmxviii in urbe Cassoviensi, in Slovachia.

Hodie igitur Cassoviae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servam Dei Annam Kolesárová in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Bernardi Bober, Archiepiscopi Metropolitae Cassoviensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Anna Kolesárová, virgo et martyr, quae propter Christi amorem usque ad sanguinis effusionem suam mulieris dignitatem firmiter defendit, Beatae nomine in posterum appelletur atque die vicesima mensis Novembris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clara haec virgo et martyr excellentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque pulcherrima dedit pietatis testimonia, Evangelii praecepta perscrutans et in cotidiana vita sequens mulieris dignitatem firmiter defendens. Dum illius conspicimus vitam, virtutes et assidue navitatis multa incepta, ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem quaerendam.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die I mensis Septembris, anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi In Secret. Status tab., n. 470.042

## II

Venerabilibus Servis Dei Henrico Angelo Angelelli Carletti, episcopo, et III Sociis, martyribus, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia ac persecutio an fames an nuditas an periculum an gladius? Sicut scriptum est: "Propter te mortificamur tota die, aestimati sumus ut oves occisionis". Sed in his omnibus supervincimus per eum, qui dilexit nos» (Rom 8, 35-37).

Apostoli Gentium nuntius resonat in vita Venerabilium Servorum Dei Henrici Angeli Angelelli Carletti, Episcopi Rioiensis, Gabrielis Iosephi Rogeri Longueville, presbyteri dioecesani, Caroli a Deo Murias, presbyteri professi Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, Venceslai Pedernera, laici et patrisfamilias, martyrum, qui in vita semper coniuncti in Bona Notitia proclamanda, in morte noverunt supremum testimonium praebere se prorsus pertinere ad Dominum, cum fidei ac iustitiae erga Deum et proximum virtutes propriae vitae pretio defenderent.

1. Henricus Angelus Angeleli Carletti, Episcopus Rioiensis, natus est in urbe Cordubensi in Argentina die XVII mensis Iulii anno McMXXIII. Insequentis mensis Augusti die XXX baptizatus est. Anno quidem McMXXXVIII nativa in urbe susceptus est in minus Seminarium Nostrae Dominae de Laureto. Presbyter ordinatus est Romae; die XII mensis Decembris anno McMLX electus est Episcopus titulo Lystrensis et Auxiliaris constitutus Archiepiscopi Cordubensis in Argentina, Excellentissimi Domini Raimundi Iosephi Castellano, qui eum consecravit episcopum die XII mensis Martii anno McMLXI. Demum die XIII mensis Iulii anno McMLXVIII concreditum est ei regimen dioecesis Rioiensis, ubi pastoralem navitatem explicavit iuxta Evangelium praecipue pauperibus subveniens, sicut cohortabantur documenta Concilii Oecumenici Vaticani II necnon Episcoporum Americae Latinae. Quam ob rem extemplo in odio habuit eum regimen tunc regens eius Nationem. Mense Martio anni McMLXXVI persecutio adversus Episcopum Rioiensem eiusque socios in opere pastorali usque apertior et acutior facta est, cum varii sacerdotes eius dioe-

cesis comprehensi sunt. Die verum IV mensis Augusti, paucos dies postquam celebravisset ritus funebres Venerabilium Servorum Dei Caroli a Deo Murias et Gabrielis Longueville, ipse in dolosum autoraedae casum implicatus est, qui eius mortem procuravit.

- 2. Gabriel Iosephus Rogerus Longueville, presbyter "fidei donum", natus in pago *Etables*, dioecesis Vivariensis, in Francogallia, die xviii mensis Martii anno mcmxxxi ac die xii insequentis mensis Aprilis baptizatus est. Anno mcmxlii ingressus est Annonaei in Seminarium Minus Sancti Caroli, anno autem mcmxlviii in Seminario Maiore studiorum curricula coepit. Die xxix mensis Iunii anno mcmlvii presbyter ordinatus est. Unum per annum linguas docuit in Seminario Minore, atque anno mcmlviii uti sacerdos "fidei donum" in Argentinam missus est, primum in archidioecesim Corrientensem ac deinde in dioecesim Rioiensem. Ibi plane adhaesit pastorali proposito illius Episcopi. Anno mcmlxxi constitutus est vicarius cooperator paroeciae vulgo *El Salvador* oppidi *Chamical*; insequenti verum anno munus recepit vicarii substituti. Cum adversus Episcopi Rioiensis socios in opere pastorali persecutio exarderet, ipse die xviii mensis Iulii anno mcmlxxvi, una cum patre Carolo a Deo Murias, interfectus est.
- 3. Carolus a Deo Murias, presbyter professus ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium, in urbe Cordubensi in Argentina natus est die x mensis Octobris anno MCMXLV et insequenti mense baptizatus est. Anno MCMLVIII ingressus est Lyceum Militare. Deinde nomen dedit Facultati Ingeniariae, at numquam eam absolvit. Etenim, percepta vocatione ad vitam consecratam, anno MCMLXVI postulatum coepit in Ordine Fratrum Minorum Conventualium. Admissus in noviciatum, anno mcmlxviii prima vota emisit. Anno mcmlxxi professionem sollemnem nuncupavit. Expleta verum praescripta philosophiae ac theologiae curricula, die xvII mensis Decembris anno MCMLXXII presbyterali ordine auctus est ab Excellentissimo Servo Dei Henrico Angelo Angelelli Carletti. Tres per annos ministerium sacerdotale exercuit uti vicarius cooperator duobus in paroeciis, actuosam perficiens navitatem pastoralem, praesertim pro iuvenibus et indigentioribus. A mense Martio anno mcmlxxv moratus est quinque per menses in oppido Chamical, dioecesis Rioiensis, ob inceptum instituendi inibi communitatem Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Die XXVII mensis Februarii anno MCMLXXVI destinatus est stabili modo in servitium huius dioecesis, ac die vi insequentis mensis Maii ab Episcopo Rioiensi

nominatus est vicarius cooperator paroeciae in oppido *Chamical*. Vespere die dominico xviii mensis Iulii anno MCMLXXVI ipse una cum Servo Dei Gabriele Longueville a quibusdam viris, qui se tamquam custodes publici exhibuerunt, abductus est; eodem vespere ambo occisi sunt.

4. Venceslaus Pedernera, laicus et paterfamilias, in pago La Calera, provinciae Sancti Aloisii, natus est die xxviii mensis Septembris anno mcmxxxvii et baptizatus est die xxiv mensis Septembris anno mcmxxxviii. Mense Martio anno mcmlxii in matrimonium Rivadaviae uxorem duxit Martam Raimundam Cornejo, ex qua ei tres filiae natae sunt: Maria Rosa, Susanna Beatrix et Stella Marta. Primum quidem remotus a fide, conversus est post auditas nonnullas considerationes in missionibus popularibus et assidue coepit sacramenta suscipere. Simul incohavit actuosam cooperationem ruralem atque anno mcmlxviii acceptus est inter coordinatores regionales Motus Ruralis Actionis Catholicae Argentinae pro regione Cuyo. Anno mcmlxxiii participavit cursus institutionis oblatos ab eodem motu in urbe Rioiensi. Proinde illuc transmigravit spe ductus se ab Episcopo Rioiensi sustentatum iri. Noctu inter dies xxiv et xxv mensis Iulii dum domi degebat, in insidias actus est et graviter vulneratus; translatus in valetudinarium oppidi Chilecito, paucas post horas obiit.

Fama martyrii Venerabilium Servorum Dei Henrici Angeli Angelelli Carletti, Gabrielis Iosephi Rogeri Longueville, presbyteri dioecesani, Caroli a Deo Murias et Venceslai Pedernera celeriter diffusa est in ecclesiali communitate. Inquisitiones dioecesanae binae peractae sunt, quae proinde apud Romanam curiam in unam causam confectae sunt. Itaque a die XXXI mensis Maii anni mmxi ad diem xii mensis Maii anni mmxv celebrata est apud Curiam ecclesialem Rioiensem Inquisitio dioecesana quoad Servos Dei Gabrielem Iosephum Rogerum Longueville, Carolum a Deo Murias et Venceslaum Pedernera, cuius iuridicam validitatem Congregatio de Causis Sanctorum per decretum die vi mensis Novembris anno mmxv agnovit. Pro Servo Dei Henrico Angelo Angelelli Carletti apud eandem Curiam Rioiensem Inquisitio dioecesana a die XIII mensis Octobris anni MMXV ad diem XV mensis Septembris anni mmxvi est celebrata; cuius iuridicae validitatis decretum a Congregatione de Causis Sanctorum concessum est die XIX mensis Maii anno MMXVII. Sed antequam super Actis processus disceptaretur, Congregatio decrevit utramque causam in unum coniungere.

Positione parata, in Congressu peculiari die xv mensis Maii anno mmxviii Consultores Theologi favens dederunt suffragium. Die v mensis Iunii eodem anno in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi agnoverunt hos Venerabiles Servos Dei interfectos esse in odium fidei. Demum Nos Ipsi facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio promulgaret. Statuimus etiam ut sollemnis ritus beatificationis in urbe Rioiensi in Argentina die xxvii mensis Aprilis anno mmxix celebraretur.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servos Dei Henricum Angelum Angelelli Carletti, Episcopum Rioiensem, et III Socios, martyres, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Dantis Gustavi Braida, Episcopi Rioiensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate
Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Henricus
Angelus Angelelli Carletti, Episcopus Rioiensis, Gabriel Iosephus Rogerus
Longueville, Presbyter dioecesanus, Carolus a Deo Murias, Presbyter professus ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium, et Venceslaus Pedernera,
Paterfamilias, martyres, fideles Christi discipuli, insignes testes eius Regni
iustitiae et caritatis, Beatorum nomine in posterum appellentur, atque die
decima septima mensis Iulii quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxvII mensis Aprilis, die sabbato infra octavam Paschae, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 461.964

## **EPISTULAE**

I

Ad Archiepiscopum Taurinensem occasione Ostentationis extraordinariae Sindonis.

A Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa

Ho appreso, caro Fratello, che il prossimo Sabato Santo Ella presiederà una celebrazione nella cappella che custodisce la Sacra Sindone, la quale, in via straordinaria, sarà resa visibile a tutti coloro che parteciperanno alla preghiera mediante i mezzi di comunicazione sociale.

Desidero esprimerLe il mio vivo apprezzamento per questo gesto, che viene incontro alla richiesta del popolo fedele di Dio, duramente provato dalla pandemia di coronavirus.

Mi unisco anch'io alla vostra supplica, rivolgendo lo sguardo all'Uomo della Sindone, nel quale riconosciamo i tratti del Servo del Signore, che Gesù ha realizzato nella sua Passione: «Uomo dei dolori che ben conosce il patire [...]. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori [...]. È stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53, 3.4-5).

Nel volto dell'Uomo della Sindone vediamo anche i volti di tanti fratelli e sorelle malati, specialmente di quelli più soli e meno curati; ma anche tutte le vittime delle guerre e delle violenze, delle schiavitù e delle persecuzioni.

Come cristiani, alla luce delle Scritture, noi contempliamo in questo Telo l'icona del Signore Gesù crocifisso, morto e risorto. A Lui ci affidiamo, in Lui confidiamo. Gesù ci dà la forza di affrontare ogni prova con fede, con speranza e con amore, nella certezza che il Padre sempre ascolta i suoi figli che gridano a Lui, e li salva.

Caro Confratello, e tutti voi, cari fratelli e sorelle che parteciperete attraverso i media alla preghiera dinanzi alla Sacra Sindone, viviamo questi giorni in intima unione con la Passione di Cristo, per sperimentare la grazia e la gioia della sua Risurrezione. Benedico Vostra Eccellenza, la Chiesa torinese e tutti voi, specialmente i malati e i sofferenti e quanti se ne prendono cura. Il Signore doni a tutti pace e misericordia. Buona Pasqua!

Fraternamente

Roma, San Giovanni in Laterano, 9 aprile 2020

FRANCESCO

## $\Pi$

## Ad omnes fideles pro mense Maio anni 2020.

Cari fratelli e sorelle,

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno "costretto" a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale.

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c'è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire.

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a disposizione di tutti.

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 Festa di San Marco Evangelista

#### **FRANCESCO**

## Preghiere a Maria

O Maria,

Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù.

che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

## «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro.

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.

Madre amatissima, fa' crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

## **HOMILIAE**

T

#### In celebratione Dominicae in Palmis de Passione Domini.\*

Gesù «svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo».¹ Lasciamoci introdurre da queste parole dell'apostolo Paolo nei giorni santi, dove la Parola di Dio, come un ritornello, mostra Gesù come servo: Giovedì santo è il servo che lava i piedi ai discepoli; Venerdì santo è presentato come il servo sofferente e vittorioso; ² e già domani Isaia profetizza di Lui: «Ecco il mio servo che io sostengo».³ Dio ci ha salvato servendoci. In genere pensiamo di essere noi a servire Dio. No, è Lui che ci ha serviti gratuitamente, perché ci ha amati per primo. È difficile amare senza essere amati. Ed è ancora più difficile servire se non ci lasciamo servire da Dio.

Ma – una domanda – in che modo ci ha servito il Signore? Dando la sua vita per noi. Gli siamo cari e gli siamo costati cari. Santa Angela da Foligno testimoniò di aver sentito da Gesù queste parole: «Non ti ho amata per scherzo». Il suo amore lo ha portato a sacrificarsi per noi, a prendere su di sé tutto il nostro male. È una cosa che lascia a bocca aperta: Dio ci ha salvati lasciando che il nostro male si accanisse su di Lui. Senza reagire, solo con l'umiltà, la pazienza e l'obbedienza del servo, esclusivamente con la forza dell'amore. E il Padre ha sostenuto il servizio di Gesù: non ha sbaragliato il male che si abbatteva su di Lui, ma ha sorretto la sua sofferenza, perché il nostro male fosse vinto solo con il bene, perché fosse attraversato fino in fondo dall'amore. Fino in fondo.

Il Signore ci ha serviti fino a provare le situazioni più dolorose per chi ama: il tradimento e l'abbandono.

Il tradimento. Gesù ha subito il tradimento del discepolo che l'ha venduto e del discepolo che l'ha rinnegato. È stato tradito dalla gente che lo osannava e poi ha gridato: «Sia crocifisso!». È stato tradito dall'istituzione

<sup>\*</sup> Die 5 Aprilis 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fil 2, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Is 52, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Is 42, 1.

<sup>4</sup> Mt 27, 22.

religiosa che l'ha condannato ingiustamente e dall'istituzione politica che si è lavata le mani. Pensiamo ai piccoli o grandi tradimenti che abbiamo subito nella vita. È terribile quando si scopre che la fiducia ben riposta viene ingannata. Nasce in fondo al cuore una delusione tale, per cui la vita sembra non avere più senso. Questo succede perché siamo nati per essere amati e per amare, e la cosa più dolorosa è venire traditi da chi ha promesso di esserci leale e vicino. Non possiamo nemmeno immaginare come sia stato doloroso per Dio, che  $\dot{e}$  amore.

Guardiamoci dentro. Se siamo sinceri con noi stessi, vedremo le nostre infedeltà. Quante falsità, ipocrisie e doppiezze! Quante buone intenzioni tradite! Quante promesse non mantenute! Quanti propositi lasciati svanire! Il Signore conosce il nostro cuore meglio di noi, sa quanto siamo deboli e incostanti, quante volte cadiamo, quanta fatica facciamo a rialzarci e quant'è difficile guarire certe ferite. E che cosa ha fatto per venirci incontro, per servirci? Quello che aveva detto per mezzo del profeta: «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente». Ci ha guariti prendendo su di sé le nostre infedeltà, togliendoci i nostri tradimenti. Così che noi, anziché scoraggiarci per la paura di non farcela, possiamo alzare lo sguardo verso il Crocifisso, ricevere il suo abbraccio e dire: "Ecco, la mia infedeltà è lì, l'hai presa Tu, Gesù. Mi apri le braccia, mi servi col tuo amore, continui a sostenermi... Allora vado avanti!".

L'abbandono. Sulla croce, nel Vangelo odierno, Gesù dice una frase, una sola: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».<sup>6</sup> È una frase forte. Gesù aveva sofferto l'abbandono dei suoi, che erano fuggiti. Ma gli rimaneva il Padre. Ora, nell'abisso della solitudine, per la prima volta lo chiama col nome generico di "Dio". E gli grida «a gran voce» il "perché?", il "perché?" più lacerante: "Perché anche Tu mi hai abbandonato?". Sono in realtà le parole di un Salmo: <sup>7</sup> ci dicono che Gesù ha portato in preghiera anche la desolazione estrema. Ma resta il fatto che l'ha provata: ha provato l'abbandono più grande, che i Vangeli testimoniano riportando le sue parole originali.

Perché tutto questo? Ancora una volta per noi, per *servirci*. Perché quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Os 14, 5,

<sup>6</sup> Mt 27, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr 22, 2.

senza luce e via di uscita, quando sembra che perfino Dio non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l'abbandono totale, la situazione a Lui più estranea, per essere in tutto solidale con noi. L'ha fatto per me, per te, per tutti noi, lo ha fatto per dirci: "Non temere, non sei solo. Ho provato tutta la tua desolazione per essere sempre al tuo fianco". Ecco fin dove ci ha serviti Gesù, calandosi nell'abisso delle nostre sofferenze più atroci, fino al tradimento e all'abbandono. Oggi, nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: "Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione di Dio, che ti sostiene".

Cari fratelli e sorelle, che cosa possiamo fare dinanzi a Dio che ci ha serviti fino a provare il tradimento e l'abbandono? Possiamo non tradire quello per cui siamo stati creati, non abbandonare ciò che conta. Siamo al mondo per amare Lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane. Il dramma che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco conto; a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Perché la vita si misura sull'amore. Allora, in questi giorni santi, a casa, stiamo davanti al Crocifisso – guardate, guardate il Crocifisso! –, misura dell'amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo, guardando il Crocifisso, la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare.

Ecco il mio servo che io sostengo. Il Padre, che ha sostenuto Gesù nella Passione, incoraggia anche noi nel servizio. Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella società, può costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha salvati e che ci salva, ci salva la vita. Vorrei dirlo specialmente ai giovani, in questa Giornata che da 35 anni è dedicata a loro. Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì all'amore, senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi.

## $\Pi$

#### In Sancta Missa «in Cena Domini».\*

L'Eucaristia, il servizio, l'unzione.

La realtà che oggi viviamo, in questa celebrazione: il Signore che vuole rimanere con noi nell'*Eucaristia*. E noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore, portiamo il Signore con noi; al punto che Lui stesso ci dice che, se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero, questo, del pane e del vino, del Signore con noi, in noi, dentro di noi.

Il servizio. Quel gesto che è condizione per entrare nel Regno dei Cieli. Servire, sì, tutti. Ma il Signore, in quello scambio di parole che ha avuto con Pietro, gli fa capire che per entrare nel Regno dei Cieli dobbiamo lasciare che il Signore ci serva, che il Servo di Dio sia servo di noi. E questo è difficile da capire. Se io non lascio che il Signore sia il mio servitore, che il Signore mi lavi, mi faccia crescere, mi perdoni, non entrerò nel Regno dei Cieli.

E il sacerdozio. Oggi vorrei essere vicino ai sacerdoti, ai sacerdoti tutti, dall'ultimo ordinato fino al Papa. Tutti siamo sacerdoti. I vescovi, tutti... Siamo unti, unti dal Signore; unti per fare l'Eucaristia, unti per servire.

Oggi non c'è la Messa Crismale – spero che potremo averla prima di Pentecoste, altrimenti dovremo rimandarla all'anno prossimo –, ma non posso lasciar passare questa Messa senza ricordare i sacerdoti. I sacerdoti che offrono la vita per il Signore, i sacerdoti che sono servitori. In questi giorni ne sono morti più di sessanta qui, in Italia, nell'attenzione ai malati negli ospedali, e anche con i medici, gli infermieri, le infermiere... Sono "i santi della porta accanto", sacerdoti che servendo hanno dato la vita. E penso a coloro che sono lontani. Oggi ho ricevuto una lettera di un sacerdote, cappellano di un carcere, lontano, che racconta come vive questa Settimana Santa con i detenuti. Un francescano. Sacerdoti che vanno lontano per portare il Vangelo e muoiono lì. Diceva un vescovo che la prima cosa che lui faceva, quando arrivava in questi posti di missione, era andare al cimitero, sulla tomba dei sacerdoti che hanno lasciato la vita lì,

<sup>\*</sup> Die 9 Aprilis 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Gv 13, 6-9.

giovani, per la peste del posto [le malattie locali]: non erano preparati, non avevano gli anticorpi, loro. Nessuno ne conosce il nome: i sacerdoti anonimi. I parroci di campagna, che sono parroci di quattro, cinque, sette paesini, in montagna, e vanno dall'uno all'altro, che conoscono la gente... Una volta, uno mi diceva che conosceva il nome di tutta la gente dei paesi. "Davvero?", gli ho detto io. E lui mi ha detto: "Anche il nome dei cani!". Conoscono tutti. La vicinanza sacerdotale. Bravi, bravi sacerdoti.

Oggi vi porto nel mio cuore e vi porto all'altare. Sacerdoti calunniati. Tante volte succede oggi, non possono andare in strada perché dicono loro cose brutte, in riferimento al dramma che abbiamo vissuto con la scoperta dei sacerdoti che hanno fatto cose brutte. Alcuni mi dicevano che non possono uscire di casa con il clergyman perché li insultano; e loro continuano. Sacerdoti peccatori, che insieme ai vescovi e al Papa peccatore non si dimenticano di chiedere perdono, e imparano a perdonare, perché loro sanno che hanno bisogno di chiedere perdono e di perdonare. Tutti siamo peccatori. Sacerdoti che soffrono delle crisi, che non sanno cosa fare, sono nell'oscurità...

Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me sull'altare, voi, consacrati. Vi dico soltanto una cosa: non siate testardi come Pietro. Lasciatevi lavare i piedi. Il Signore è il vostro servo, Lui è vicino a voi per darvi la forza, per lavarvi i piedi.

E così, con questa coscienza della necessità di essere lavati, siate grandi perdonatori! Perdonate! Cuore grande di generosità nel perdono. È la misura con la quale noi saremo misurati. Come tu hai perdonato, sarai perdonato: la stessa misura. Non avere paura di perdonare. A volte ci vengono dei dubbi... Guardate il Cristo [guarda il Crocifisso]. Lì c'è il perdono di tutti. Siate coraggiosi; anche nel rischiare, nel perdonare, per consolare. E se non potete dare un perdono sacramentale in quel momento, almeno date la consolazione di un fratello che accompagna e lascia la porta aperta perché [quella persona] ritorni.

Ringrazio Dio per la grazia del sacerdozio, tutti noi [ringraziamo]. Ringrazio Dio per voi, sacerdoti. Gesù vi vuole bene! Soltanto chiede che voi vi lasciate lavare i piedi.

## III

## In Vigilia Paschali.\*

«Dopo il sabato» le donne andarono alla tomba. È iniziato così il Vangelo di questa Veglia santa, con il sabato. È il giorno del Triduo pasquale che più trascuriamo, presi dalla fremente attesa di passare dalla croce del venerdì all'alleluia della domenica. Quest'anno, però, avvertiamo più che mai il sabato santo, il giorno del grande silenzio. Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne in quel giorno. Come noi, avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura: avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l'ora più buia, come per noi.

Ma in questa situazione le donne non si lasciano paralizzare. Non cedono alle forze oscure del lamento e del rimpianto, non si rinchiudono nel pessimismo, non fuggono dalla realtà. Compiono qualcosa di semplice e straordinario: nelle loro case preparano i profumi per il corpo di Gesù. Non rinunciano all'amore: nel buio del cuore accendono la misericordia. La Madonna, di sabato, nel giorno che verrà a lei dedicato, prega e spera. Nella sfida del dolore, confida nel Signore. Queste donne, senza saperlo, preparavano nel buio di quel sabato «l'alba del primo giorno della settimana», il giorno che avrebbe cambiato la storia. Gesù, come seme nella terra, stava per far germogliare nel mondo una vita nuova; e le donne, con la preghiera e l'amore, aiutavano la speranza a sbocciare. Quante persone, nei giorni tristi che viviamo, hanno fatto e fanno come quelle donne, seminando germogli di speranza! Con piccoli gesti di cura, di affetto, di preghiera.

All'alba le donne vanno al sepolcro. Lì l'angelo dice loro: «Voi non abbiate paura. Non è qui, è risorto». Davanti a una tomba sentono parole di vita... E poi incontrano Gesù, l'autore della speranza, che conferma l'annuncio e dice: «Non temete». Non abbiate paura, non temete: ecco l'annuncio di speranza. È per noi, oggi. Oggi. Sono le parole che Dio ci ripete nella notte che stiamo attraversando.

<sup>\*</sup> Die 11 Aprilis 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 28, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vv. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. 10.

Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di passaggio. No. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma, con l'andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita.

La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c'era morte, per avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all'ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell'angoscia, nella morte. La sua luce ha illuminato l'oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l'ultima parola. Coraggio, con Dio niente è perduto!

Coraggio: è una parola che nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. Una sola volta la pronunciano altri, per dire a un bisognoso: «Coraggio! Alzati, [Gesù] ti chiama!». È Lui, il Risorto, che rialza noi bisognosi. Se sei debole e fragile nel cammino, se cadi, non temere, Dio ti tende la mano e ti dice: "Coraggio!". Ma tu potresti dire, come don Abbondio: «Il coraggio, uno non se lo può dare». Non te lo puoi dare, ma lo puoi ricevere, come un dono. Basta aprire il cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all'imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo: "Vieni, Gesù, nelle mie paure e di' anche a me: Coraggio!". Con Te, Signore, saremo provati, ma non turbati. E, qualunque tristezza abiti in noi, sentiremo di dover sperare, perché con Te la croce sfocia in risurrezione, perché Tu sei con noi nel buio delle nostre notti: sei certezza nelle nostre incertezze, Parola nei nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l'amore che nutri per noi.

Ecco l'annuncio pasquale, annuncio di speranza. Esso contiene una seconda parte, *l'invio*. «Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea», <sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mc 10, 49,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I Promessi Sposi, XXV.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mt 28, 10.

dice Gesù. «Vi precede in Galilea», dice l'angelo. Il Signore ci precede, ci precede sempre. È bello sapere che cammina davanti a noi, che ha visitato la nostra vita e la nostra morte per precederci in Galilea, nel luogo, cioè, che per Lui e per i suoi discepoli richiamava la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro. Gesù desidera che portiamo la speranza lì, nella vita di ogni giorno. Ma la Galilea per i discepoli era pure il luogo dei ricordi, soprattutto della prima chiamata. Ritornare in Galilea è ricordarsi di essere stati amati e chiamati da Dio. Ognuno di noi ha la propria Galilea. Abbiamo bisogno di riprendere il cammino, ricordandoci che nasciamo e rinasciamo da una chiamata gratuita d'amore, là, nella mia Galilea. Questo è il punto da cui ripartire sempre, soprattutto nelle crisi, nei tempi di prova. Nella memoria della mia Galilea.

Ma c'è di più. La Galilea era la regione più lontana da dove si trovavano, da Gerusalemme. E non solo geograficamente: la Galilea era il luogo più distante dalla sacralità della Città santa. Era una zona popolata da genti diverse che praticavano vari culti: era la «Galilea delle genti». <sup>8</sup> Gesù invia lì, chiede di ripartire da lì. Che cosa ci dice questo? Che l'annuncio di speranza non va confinato nei nostri recinti sacri, ma va portato a tutti. Perché tutti hanno bisogno di essere rincuorati e, se non lo facciamo noi, che abbiamo toccato con mano «il Verbo della vita»,9 chi lo farà? Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pesi degli altri, che incoraggiano: annunciatori di vita in tempo di morte! In ogni Galilea, in ogni regione di quell'umanità a cui apparteniamo e che ci appartiene, perché tutti siamo fratelli e sorelle, portiamo il canto della vita! Mettiamo a tacere le grida di morte, basta guerre! Si fermino la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti, che uccidono la vita innocente. Si aprano i cuori di chi ha, per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario.

Le donne, alla fine, «abbracciarono i piedi» di Gesù, <sup>10</sup> quei piedi che per venirci incontro avevano fatto un lungo cammino, fino ad entrare e uscire dalla tomba. Abbracciarono i piedi che avevano calpestato la morte e aperto la via della speranza. Noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci stringiamo a Te, Gesù Risorto. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo i cuori a Te, che sei la Vita.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> v. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mt 4, 15.

<sup>9 1</sup> Gv 1, 1.

<sup>10</sup> Mt 28, 9.

## IV

#### In Dominica II Paschae seu de Divina Misericordia.\*

Domenica scorsa abbiamo celebrato la risurrezione del Maestro, oggi assistiamo alla risurrezione del discepolo. È passata una settimana, una settimana che i discepoli, pur avendo visto il Risorto, hanno trascorso nel timore, stando «a porte chiuse», senza nemmeno riuscire a convincere della risurrezione l'unico assente, Tommaso. Che cosa fa Gesù davanti a questa incredulità timorosa? Ritorna, si mette nella stessa posizione, «in mezzo» ai discepoli, e ripete lo stesso saluto: «Pace a voi!». Ricomincia da capo. La risurrezione del discepolo inizia da qui, da questa misericordia fedele e paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute. Egli vuole che lo vediamo così: non come un padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro Papà che ci rialza sempre. Nella vita andiamo avanti a tentoni, come un bambino che inizia a camminare, ma cade; pochi passi e cade ancora; cade e ricade, e ogni volta il papà lo rialza. La mano che ci rialza sempre è la misericordia: Dio sa che senza misericordia restiamo a terra, che per camminare abbiamo bisogno di essere rimessi in piedi.

E tu puoi obiettare: "Ma io non smetto mai di cadere!". Il Signore lo sa ed è sempre pronto a risollevarti. Egli non vuole che ripensiamo continuamente alle nostre cadute, ma che guardiamo a Lui, che nelle cadute vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli da amare con misericordia. Oggi, in questa chiesa diventata santuario della misericordia in Roma, nella Domenica che vent'anni fa san Giovanni Paolo II dedicò alla Misericordia Divina, accogliamo fiduciosi questo messaggio. A santa Faustina Gesù disse: «Io sono l'amore e la misericordia stessa; non c'è miseria che possa misurarsi con la mia misericordia». Una volta, poi, la santa disse a Gesù, con soddisfazione, di avergli offerto tutta la vita, tutto quel che aveva. Ma la risposta di Gesù la spiazzò: «Non mi hai offerto quello che è effettivamente tuo». Che cosa aveva trattenuto per sé quella santa suora? Gesù le

<sup>\*</sup> Die 19 Aprilis 2020.

<sup>1</sup> Gv 20, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gv 20, 19.26.

 $<sup>^3</sup>$  Diario, 14 settembre 1937.

disse con amabilità: «Figlia, dammi la tua miseria». Anche noi possiamo chiederci: "Ho dato la mia miseria al Signore? Gli ho mostrato le mie cadute perché mi rialzi?". Oppure c'è qualcosa che tengo ancora dentro di me? Un peccato, un rimorso del passato, una ferita che ho dentro, un rancore verso qualcuno, un'idea su una determinata persona... Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie, per farci scoprire la sua misericordia.

Torniamo ai discepoli. Avevano abbandonato il Signore durante la Passione e si sentivano colpevoli. Ma Gesù, incontrandoli, non fa lunghe prediche. A loro, che erano feriti dentro, mostra le sue piaghe. Tommaso può toccarle e scopre l'amore, scopre quanto Gesù aveva sofferto per lui, che lo aveva abbandonato. In quelle ferite tocca con mano la vicinanza tenera di Dio. Tommaso, che era arrivato in ritardo, quando abbraccia la misericordia supera gli altri discepoli: non crede solo alla risurrezione, ma all'amore sconfinato di Dio. E fa la confessione di fede più semplice e più bella: «Mio Signore e mio Dio!». Ecco la risurrezione del discepolo: si compie quando la sua umanità fragile e ferita entra in quella di Gesù. Lì si dissolvono i dubbi, lì Dio diventa *il mio Dio*, lì si ricomincia ad accettare sé stessi e ad amare la propria vita.

Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando, anche noi, come Tommaso, con i nostri timori e i nostri dubbi, ci siamo ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore, che vede in noi, al di là delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile. Con Lui ci riscopriamo preziosi nelle nostre fragilità. Scopriamo di essere come dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi al tempo stesso. E se, come il cristallo, siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la luce della misericordia, brilla in noi e, attraverso di noi, nel mondo. Ecco il motivo per essere, come ci ha detto la Lettera di Pietro, «ricolmi di gioia, anche se ora [...], per un po' di tempo, afflitti da varie prove ».6

In questa festa della Divina Misericordia l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più tardi. Mancava solo lui, Tommaso. Ma il Signore lo ha atteso. La misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 10 ottobre 1937.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 1 Pt 1, 6.

è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro: è tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità! Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. Aveva ricevuto misericordia e viveva con misericordia: «Tutti i credenti avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno». Non è ideologia, è cristianesimo.

In quella comunità, dopo la risurrezione di Gesù, uno solo era rimasto indietro e gli altri lo aspettarono. Oggi sembra il contrario: una piccola parte dell'umanità è andata avanti, mentre la maggioranza è rimasta indietro. E ognuno potrebbe dire: "Sono problemi complessi, non sta a me prendermi cura dei bisognosi, altri devono pensarci!". Santa Faustina, dopo aver incontrato Gesù, scrisse: «In un'anima sofferente dobbiamo vedere Gesù Crocifisso e non un parassita e un peso... [Signore], ci dai la possibilità di esercitarci nelle opere di misericordia e noi ci esercitiamo nei giudizi». Lei stessa, però, un giorno si lamentò con Gesù che, ad esser misericordiosi, si passa per ingenui. Disse: «Signore, abusano spesso della mia bontà». E Gesù: «Non importa, figlia mia, non te ne curare, tu sii sempre misericordiosa con tutti». Con tutti: non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di parte. Cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno: di tutti. Perché senza una visione d'insieme non ci sarà futuro per nessuno.

Oggi l'amore disarmato e disarmante di Gesù risuscita il cuore del discepolo. Anche noi, come l'apostolo Tommaso, accogliamo la misericordia, salvezza del mondo. E usiamo misericordia a chi è più debole: solo così ricostruiremo un mondo nuovo.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> At 2, 44-45.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diario, 6 settembre 1937.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 24 dicembre 1937.

#### **NUNTIUS**

#### Nuntius Paschalis et Benedictio «Urbi et Orbi».

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!

Oggi riecheggia in tutto il mondo l'annuncio della Chiesa: "Gesù Cristo è risorto!" – "È veramente risorto!".

Come una fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella notte: la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: «Cristo, mia speranza, è risorto!» (Sequenza pasquale).

È un altro "contagio", che si trasmette da cuore a cuore – perché ogni cuore umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della speranza: «Cristo, mia speranza, è risorto!». Non si tratta di una formula magica, che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo. È invece la vittoria dell'amore sulla radice del male, una vittoria che non "scavalca" la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell'abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio.

Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell'umanità afflitta.

Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno i defunti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle case di cura, o vive nelle caserme e nelle carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici.

Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai Sacramenti, specialmente dell'Eucaristia e della Riconciliazione. In molti Paesi non è stato possibile accostarsi ad essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli! Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi la sua mano (cfr Sal 138, 5), ripetendoci con forza: non temere, «sono risorto e sono sempre con te» (cfr Messale Romano)!

Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e non di rado al sacrificio della propria salute. A loro, come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali necessari alla convivenza civile, alle forze dell'ordine e ai militari che in molti Paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine.

In queste settimane, la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. Per molti, rimanere a casa è stata un'occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro compagnia. Per tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l'avvenire che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che l'attuale crisi porta con sé. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la ripresa delle consuete attività quotidiane.

Non è questo il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Gesù risorto doni
speranza a tutti i poveri, a quanti vivono nelle periferie, ai profughi e ai
senza tetto. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che
popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo loro
mancare i beni di prima necessità, più difficili da reperire ora che molte
attività sono chiuse, come pure le medicine e, soprattutto, la possibilità di
adeguata assistenza sanitaria. In considerazione delle circostanze, si allentino pure le sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei Paesi
che ne sono destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini e si
mettano in condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità
del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava
sui bilanci di quelli più poveri.

Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all'Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato. È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un'unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni.

Non è questo il tempo delle divisioni. Cristo nostra pace illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire all'appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine alla lunga guerra che ha insanguinato l'amata Siria, al conflitto in Yemen e alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui Israeliani e Palestinesi riprendano il dialogo, per trovare una soluzione stabile e duratura che permetta ad entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze della popolazione che vive nelle regioni orientali dell'Ucraina. Si ponga fine agli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi Paesi dell'Africa.

Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone. Il Signore della vita si mostri vicino alle popolazioni in Asia e in Africa che stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come nella Regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, siccità e carestia. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l'isola di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate, volte

a consentire l'aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave congiuntura politica, socio-economica e sanitaria.

Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo! Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, cioè quando non lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la strada dell'eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità e ci introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto. Con queste riflessioni, vorrei augurare a tutti voi una buona Pasqua.

Vaticano, 12 aprile 2020

FRANCESCO

## SECRETARIA STATUS

## RESCRIPTA «EX AUDIENTIA SS.MI»

T

Opus fundatum Vaticanum Ioannis Pauli I instituitur.

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 10 febbraio 2020, ha stabilito di istituire la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, con personalità giuridica canonica e civile e con sede presso la Segreteria di Stato.

Scopo della Fondazione è la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del pensiero, delle opere e dell'esempio di Papa Giovanni Paolo I.

La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche, da quelle vigenti nella Città del Vaticano e dall'annesso Statuto, approvato dal Sommo Pontefice e da intendersi quale parte integrante del presente atto.

Il Santo Padre Francesco ha altresì nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 dello Statuto, il Presidente della Fondazione nella persona del sottoscritto Segretario di Stato.

Dal Vaticano, 17 febbraio 2020

Pietro Card. Parolin Segretario di Stato di Sua Santità

## $\Pi$

## Opus fundatum pro Africa supprimitur.

Il Santo Padre Francesco, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 6 aprile dell'anno del Signore 2020, ha disposto, a norma del can. 120 § 1, la soppressione della «Fondazione Pro Africa» e, al suo posto, ha costituito il «Fondo autonomo Pro Africa».

Nella stessa Udienza, il Santo Padre ha delegato il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato ad emanare il relativo regolamento.

Il Santo Padre ha disposto che questo rescritto sia pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 15 aprile 2020

Pietro Card. Parolin Segretario di Stato di Sua Santità

## III

Em.mus D.nus Aloisius Antonius G. S.R.E. Cardinalis Tagle in Ordinem Episcoporum cooptatur et Cardinalibus, titulo Ecclesiae suburbicariae insignitis, in omnibus aequiperatur.

Il Sommo Pontefice Francesco nell'Udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali il 14 aprile 2020, ha deciso di cooptare nell'Ordine dei Vescovi, equiparandolo in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, in deroga ai canoni 350 §§ 1-2 e 352 §§ 2-3 CIC, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Luis Antonio G. Tagle, del Titolo di S. Felice da Cantalice a Centocelle, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su «L'Osservatore Romano», entrando in vigore il 1° maggio 2020, e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 1° maggio 2020

★ Edgar Peña Parra

Sostituto

# ACTA CONGREGATIONUM

## CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

#### **TAURINENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioannis Baptistae Pinardi, Episcopi Titularis Eudoxiadensis, Episcopi Auxiliaris Taurinensis (1880-1962)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Scis quam remotus fuerim a proposito ut Episcopus fierem, sed nunc tibi dicere possum Crucem episcopatus gravem, immo vero gravissimam!».

Haec verba, cuidam amico scripta, altam Servi Dei Ioannis Baptistae Pinardi conscientiam in lucem proferunt de magnitudine ministerii ut partis atque imaginis Christi Boni Pastoris, qui vitam suam dat pro grege suo.

Servus Dei Castaneali Pinerolensium die 15 mensis Augusti anno 1880 natus est. Fide christiana instructus, puer paroeciam frequentare inchoavit et cotidie Missae mane servire. Seminarium Archiepiscopale Carrei ingressus, die 28 mensis Iunii anno 1903 presbyter ordinatus est in ecclesia Immaculatae Conceptionis. Theologica postea studia perfecit, beatis Iosepho Allamano ac Aloisio Boccardo moderatoribus. Iam a pastoralis ministerii principio iuvenum atque aegrotorum sollicitudine necnon liturgiae cura eminuit. Vicarius parochi fuit Cariniani, deinde anno 1912 parochus Sancti Secundi Taurini factus est, ubi penitus, cum fervore perseverantiaque, sui pastoris animi thesauros perfudit. Pro pauperioribus seipsum tradidit et mensam cotidianam aperuit.

Mense Ianuario anno 1916 titulari Ecclesiae Eudoxiadensi electus est a Summo Pontifice Benedicto XV et Cardinalis Archiepiscopi Taurinensis Episcopum Auxiliarem constitutus. Ordinationem episcopalem accepit in ecclesia Sancti Secundi die 5 mensis Martii eiusdem anni, ubi se parochum manere petivit. Fascalis factionis adventu eius consuetudo cum publicis auctoritatibus difficilis facta est, ob eius christianarum moralium virtutum fervorem, catholicarum institutionum, veluti Actionis Catholicae, defensionem necnon eius convenientiam cum aliquibus personis regimini adversis. Anno 1942, cum gravis Secundi mundani belli tormentorum coniectio accidit, in prima acie fuit ut sui vici incolis succurreret et confortaret. Insequentibus bellum annis pacem veniamque promovit.

Proprium ministerii eius apostolica industria, pastoralis caritas, ad culturam et bonas editiones fovendas activitates, praedicatio et catechismus, societatis rebus attentio atque infirmiorum ordinum subsidium defensioque fuerunt. Hoc omne spiritualem in vitam radices agebat, cum constanti precatione, ardenti eucharistica pietate ac vera Virginis Mariae devotione. Humilitatem diligebat et apostolatus adversa tolerabat sicut partem Christi salvificorum dolorum. Sacerdos clarus et recti exempli igitur habitus est.

Pace rursus composita, restitutionis annis et insequentibus decenniis, persecutus est vivere magna cum animi sollertia et veri pastoris caritate. Extremo vitae tempore sanctitatis christianae cupiditatem maiorem reddidit et dolori assensum. Anno 1960 Fabricae Italicae Autoraedarum Taurinensis peregrinationi Lapurdi interfuit et illic se suamque totam vitam Virgini Mariae commisit. Die 2 mensis Augusti anno 1962 obiit. Anno 1964 eius corpus tralatum est et conditum apud altare Sacri Cordis Iesu in ecclesia Sancti Secundi Taurini.

Fama sanctitatis, iuxta Curiam ecclesiasticam Taurinensem a die 30 mensis Ianuarii anno 1999 ad diem 15 mensis Decembris anno 2003 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 27 mensis Februarii anno 2004 est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroico in modo virtutes christianas excoluisset. Die 26 mensis Septembris anno 2017 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus, prospero cum exitu, celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione die 16 mensis Aprilis anno 2019 congregati, Servum Dei heroum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum omnibus de hisce rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ioannis Baptistae Pinardi, Episcopi Titularis Eudoxiadensis, Episcopi Auxiliaris Taurinensis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 13 mensis Maii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

## BONAËRENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Euphrasiae (in saeculo: Mariae Iosephinae Amaliae Sophiae Iaconis), Fundatricis Congregationis Filiarum ab Immaculata Conceptione (1867-1916)

### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sponsum nostrum imitantes precemur: Transeat a me calix iste; sed etiam patientes dicamus: Fiat voluntas tua, quoniam nec existere nec vivere nec mori volumus nisi iuxta divinum Domini nostri beneplacitum».

Hoc ipso animo Serva Dei Maria Euphrasia (in saeculo: Maria Iosephina Amalia Sophia Iaconis) anno 1901 se nescia disposuit ad acerrimos religiosae suae vitae interiores dolores, praecipuas totius suae vitae et actionis rationes in lucem proferens secundum dona charismataque quibus Deus ornavit eam.

Serva Dei nata est Casini Bruttii, hodie v.d. Castelsilano, die 18 mensis Novembris anno 1867. Iam ab infantia matre orbata, adulescentiae annis clare se ad consecratam vitam vocatam esse percepit. Inter Sorores Caritatis Filias ab Immaculata Conceptione ingressa est, quae in eiusdem vico fundatae erant, et nomen Mariae Euphrasiae accepit. Perpetuam professionem anno 1889 emisit. Postquam primus religiosarum coetus Romam commigravisset, a Congregatione postulatum est, Episcopi consensu, ut Bonum Aërem peteret et Italici illic valetudinarii curam ageret: sic Serva Dei, una cum septem aliis Sororibus, Argentinam profecta est. Aliquibus impedimentis neglectis, communitas aegrotos ministrare perrexit, sed etiam apostolicum opus puellarum educatione, maxime pauperiorum parentibusve orbatarum, amplificavit. Serva Dei, suum conditionis charisma exercens, novas domos Boni Aëris, Urbis Sanctae Fidei Verae Crucis, Urbis Rosariensis, Cordubae in Argentina, Paranae, et novitiatum etiam aperuit.

Cum per auctoritatum ecclesiasticarum decretum Congregatio dissolveretur, Serva Dei, quae penitus instituti charisma amabat, providit ut communitates in Italia ac in Argentina apostolatum pergere suum possent. Mutata veste atque emendatis Constitutionibus, Romae primum, postea Boni Aëris nova religiosa familia fundata est, quae nomine Filiarum a Divina Matre est vocata. Anno 1904, recurrente celebratione iubilaris anni quinquagesimi a definitione dogmatica Immaculatae Conceptionis, Sanctus Papa Pius X titulum Filiarum ab Immaculata Conceptione Congregationi denuo concessit. Serva Dei oculis fidei aspicere valuit res cunctas in quibus versabatur et novam Congregationem ducens omnia humilitate propria quorum auxilium boni consultoris

petunt fecit. Aliae domus apertae sunt in America Latina et novitiatum quoque Mediolani. Ubicumque erant, coram vel per litteras, se sollicitam ostendebat de communitatibus omnibus omnibusque Sororibus, quas sicut mater diligebat.

Sapiens Superiorissa vivaxque erat, simul cum inconcussa laboris habilitate necnon subtili atque aequo sensu. Dona, quae a Deo receperat, Sacramentis, precatione et filiali Virginis Mariae dilectione alebat et iisdem corroborabatur in rebus adversis. Pacem laetitiamque ostendens ac offerens, congruentiam praestitit cum sua religiosa atque apostolica vocatione. Die 2 mensis Augusti anno 1916 pie obiit.

Eius fama sanctitatis iuxta Curiam ecclesiasticam Bonaërensem a die 26 mensis Decembris anno 2003 ad diem 2 mensis Augusti anno 2012 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 17 mensis Ianuarii anno 2014 est approbata. Exarata Positione, die 20 mensis Iunii anno 2017 Historicorum Consultorum Congressus habitus est. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroico in modo virtutes christianas excoluisset. Fausto cum exitu, die 30 mensis Octobris anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 16 mensis Aprilis anno 2019 congregati, me Angelo Cardinali Becciu praesidente, Servam Dei heroum in gradum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae Euphrasiae (in saeculo: Mariae Iosephinae Amaliae Sophiae Iaconis), Fundatricis Congregationis Filiarum ab Immaculata Conceptione, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 13 mensis Maii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### CHICAGIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Augustini Tolton, Sacerdotis Dioecesani (1854-1897)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam et noli me reprobare a pueris tuis, quoniam servus tuus sum ego et filius ancillae tuae» (Sap. 9, 4-5).

Servus Dei Augustinus Tolton ut ita dicamus ad verbum Israelis Sapientis experientiam est adeptus. Natus enim inhumana in condicione servitutis, Domini in ministerio suam et sui populi veram liberationem invenit, et cum corde evangelica sapientia repleto, factus est fidelis minister Boni Pastoris gregis.

Servus Dei in pago v.d. Brush Creek, Missuriae in statu Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis, die 1 mensis Aprilis anno 1854, natus est e Petro et Martha Ioanna Chisley. Eius baptismus fuit die 29 mensis Maii sequentis et singulariter celebrabatur quia eius matrina uxor erat Stephani Elliot, qui erat erus Augustini parentum. Tolton enim servilis erat familia, cuius tres filii in servitudine nati erant. Post inceptum primum bellum civile Tolton omnes manumissi sunt. Petrus Unionis exercitui nomen dedit et paulo post dysenteria mortuus est; reliqua autem familia ad septemtrionem commigravit, sic Martha Ioanna suis cum filiis in Illinaesiam "liberum" statum pervenit et sedem in Quincy constituit.

Illic Gus, uti Servus Dei familiariter nuncupabatur nono aetatis anno catholicae scholae Sancti Petri in curriculo adscriptus est, vincens omnes praeiudicatas opiniones alborum civium; deinde primam accepit communionem et postea confirmationis sacramentum. Altari ministravit, aedem sacram custodivit lepidusque ab omnibus studens habebatur. Illis annis Gus incepit percipere prima signa sacerdotalis vocationis, sed Foederatarum Civitatum Americae Septemtrionalis in seminariis recipi nequivit, hanc ob rem, Romam contendit ut apud Pontificam Universitatem Urbanianam studeret. Expleto studiorum curriculo, die 24 mensis Aprilis anno 1886 apud Lateranensem Basilicam Sancti Ioannis sacro ordine auctus est. Voluisset missionarius in Africam proficisci sed die ante ordinationem ei nuntiatum est missum iri in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis; de hoc valde

doluit, quia bene cognoscebat odii condiciones impatientes ac segregationi faventes, quae olim in America Septentrionali vigebant, hanc ob rem eius oboedientiae actus vera heroicitate extitit. Servus Dei ad Quincy oppidum igitur rediit. Erat ille primus sacerdos Afroamericanus servorum filius et ipse olim servus. Acta diurna universi mundi eius historiam narraverunt et eius reditus ad Quincy neglectus non praeterivit: enim symphoniacorum grex canebat et religiosa nigrorum carmina modulabantur praesentes, cum plura milia hominum in vias concurrerent ut eum viderent. Pater Tolton viam, casulam ac biretum induens, percurrit. Sequenti die, Pater Tolton primam celebravit missam, multis millibus hominum extra ecclesiae aedem stantibus, cum eos intus ecclesia amplius excipere nequiret. Tamen ob praeiudicatas stirpis odii fautorum opiniones eius ministerium libere exercere nequivit. Hanc ob rem petivit ut ad Chicagiam mitteretur.

Sic anno 1889 suum incepit ministerium iuxta communitatem catholicorum afroamericanorum in taberna, quae ad hoc ecclesiae vice fungebatur. Anno 1891 ecclesia apta necessario aedificata est, quae sanctae Monicae est dicata. Illis annis Servus Dei crebrissimum habuit epistolarum commercium cum Catharina Drexel, quae fundavit institutiones ad nigros et Indos Americanos stirpis odio segregatos educandos et quae a sancto Ioanne Paulo II anno MM inter Sanctos relata est: ea enim novam ecclesiam oeconomico praesidio munivit. Haud dubie singularis, etiam ob culturalia difficilia adiuncta, humanae ac sacerdotalis Servi Dei historia vitae fuit. Eius firmissima fides, eius industria spes, eius generosissima caritas in precatione, in eucharistica celebratione, in Divini verbi auscultatu, in meditatione et in ferventi devotione erga Virginem Mariam invenerunt suum munimentum. Pater Gus amore ac serenitate sustinuit acerbitates vitae, mutans omnes loci difficultates in gratiae donum, testimonium perhibens animi fortitudinis et commendationis brachiis Divinae Providentiae omnesque exhortans ut impedimenta et difficultates sustinerent. In paupertate et in contemptione vixit, magna humilitate et fervore, semper promptus tam ad ministerium erga christifideles quam ad veniam et ad reconciliationem.

Pater Tolton tres et quadraginta annos natus, Chicagiae die 9 mensis Iulii anno 1897, aestus ictu correptus, dum ex spirituali recessu rediret, obiit. Eius communitas valde conturbata fuit: carissimum enim amisit amicum. "Bonus Pater Gus" in coemeterio sanctae Mariae prope *Quincy* sepultus est.

Fama sanctitatis, a die 2 mensis Martii anno 2010 ad diem 29 mensis Septembris anno 2014 apud Curiam Ecclesiasticam Chicagiensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 17 mensis Aprilis anno 2015 est approbata.

Exarata Positione, die 8 mensis Martii anno 2018 Historicorum Consultorum Congressus habitus est. Deinde consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 5 mensis Februarii anno 2019 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus celebratus est.

Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 21 mensis Maii anno 2019 se congregaverunt, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Augustini Tolton, Sacerdotis Dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **IARENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Rosarii a Visitatione Arroyo (in saeculo: Mariae Beatricis a Rosario), Fundatricis Congregationis Sororum Dominicanarum Sancti Rosarii (1884-1957)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Ecce sponsus! Exite obviam ei» (Mt 25, 6).

Agnoscens eum et in pauperrimis fratribus eo ministrans, Serva Dei Rosarium a Visitatione Arroyo (in saeculo: Maria Beatrix a Rosario) in sui ipsius Sponsi expectatione vitam cunctam consumpsit, veluti una ex prudentibus virginibus de quibus parabola Iesu narravit.

Serva Dei die 17 mensis Februarii anno 1884 orta est in Philippinis, in loco v.d. *Molo* qui oppidi v.d. *Iloilo* est vicus. A suis parentibus, bene de rebus domesticis constitutis et valde piis, ad fidem instructa est. In sacello domestico Sanctissimum Sacramentum custodiebatur et cotidie Virgo Maria per Rosarium invocabatur. Studiis exactis, Manilam se contulit.

Septimum vicesimum aetatis annum agens ingressa est Congregationem Sororum Dominicanarum a Sancta Catharina Senensi et Rosarii a Visitatione nomen accepit. Parentes eius bonorum suorum partem conferre statuerunt ad novum Institutum fundandum in *Molo*. Huic nomen Beaterii Sanctissimi Rosarii dederunt eidemque egeniores instituendi adiuvandique erat. Serva Dei et aliquae Sorores primum novae religiosae familiae coetum formaverunt. In oppido *Iloilo* conventum, domum ad egenas puellas recipiendas adhibitam et gratuitam scholam condiderunt. Novitiato aperto, Serva Dei novitiarum magistra facta est. Secundo mundano bello prima domus, quae in *Molo* erat, tam graviter laesa est ut Sorores eam relinquere cogerentur. Serva Dei non demisit animum et immo zelum suum crebriorem reddidit.

Mitis atque prudens mulier, aequa et moderata, fortis et in adversis perseverans, suis naturalis donis usa est ad apostolicum opus quod Divina Providentia ei committebat. Vocationem religiosam sic omnino perfecit. Firma fides, spes assidua, abstinens caritas, simplex laetusque vivendi modus habitum eius designaverunt. Saepe ac diu coram Tabernaculo orans, penitus Iesum Eucharisticum amans, inveni poterat. Ex hac oratione iudicii discriminisque rationem trahebat ut divinae voluntatis signa in cotidianis rebus agnosceret.

In Capitulo anni 1953 Generalis Superiorissa electa est. Hoc munere est functa usque ad mortem, quae in oppido *Iloilo* die 14 mensis Iunii anno 1957 accidit. Exsequiae eius magno cum populi concursu fuerunt et hoc ipsum testificatum est claram sanctitatis famam, quae totam eius per vitam Servam Dei secuta est.

Eadem sanctitatis fama perdurante, iuxta Curiam ecclesiasticam Iarrensem a die 7 mensis Octobris anno 2009 ad diem 3 mensis Ianuarii anno 2011 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 12 mensis Novembris anno 2012 est approbata. Positione confecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 18 mensis Decembris anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 4 mensis Iunii anno 2019 congregati, me Angelo Cardinali Becciu praesidente, Servam Dei heroico in modo virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Rosarii a Visitatione Arroyo (in saeculo: Mariae Beatricis a Rosario), Fundatricis Congregationis Sororum Dominicanarum Sancti Rosarii, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BERGOMENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioannis Nadiani, Laici Professi Congregationis Sanctissimi Sacramenti (1885-1940)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Vita mea continens adoratio esse debet. Contemplatio et actuositas mihi coniungendae sunt et materiales actiones spirituales reddendae, ita ut omnia in adorationem me perducant».

Heac verba Servi Dei Ioannis Nadiani principium patefaciunt eius profundae eucharisticae spiritualitatis iuxta eius instituti charisma, centrum a quo omnes eius actiones et cotidianum ministerium irradiabantur et quo sustenta est eius patientia ut Crucis Christi partem acciperet.

Servus Dei die 20 mensis Februarii anno 1885 Sanctae Mariae Novae, in Brittinoriensi dioecesi, natus est. Cum puer esset, miti magnanimaque, prompta sedulique indole eminuit. Sponte naturae ad cantum proclivis erat. Expletis studiis litterarum ludi, Seminarium Caesenatense ingressus est at paucos post annos paupertas eum domum redire coegit. Operam dedit familiari cauponae et, tempore vacuo, libros de rebus religiosis legebat, ad aediculam Virgini Mariae dicatam precatum ibat et parociae intererat ubi christianam doctrinam pueris docebat. Se rem publicam attingere statuit et in paroecia v.d. *Prodezza* Democratiae Christianae Circulo inscriptus est, cuius postea administer factus est. Ad breve tempus in Helvetiam se contulit ubi operas fabriles egit et deinde Romam petivit.

In Urbe ecclesiam Sanctorum Andreae et Claudii Burgundionum frequentare solebat, quae commissa est patribus Congregationis Presbyterorum a Sanctissimo Sacramento. Ibi, coram Hostia consecrata genibus nixus, veram vocationem suam agnovit. Communitate uti frater laicus receptus est. Taurinum migratus, munere sacristae et propagationis Congregationis ephemeridum curatoris est functus. Primo in mundano bello militum cappellanum in acie ut famulus adiuvit. Mense Octobri anno 1931 Pontem Larianicae prope Bergomum pervenit, ubi Superior, videlicet Venerabilis Servus Dei Ludovicus Longari, ei valetudinarium detulit. Aegrotorum ministerio studiose et alacriter se tradidit ac de arte medica tanta didicit ut a medicis existimaretur et comprobaretur.

Huius princeps diei tempus erat cum eucharistica in adoratione se angelorum, qui die noctuque Deum in caelis adorant, operis partem habere percipiebat. Et in minimis cotidianis actionibus voluntatem Dei continenter

quaerebat. Rosarium manibus saepissime tenens, filialem caritatem in Virginem Mariam habuit, quam titulo Nostrae Dominae a Sanctissimo Sacramento invocare solebat. Verum spiritum paenitentiae colebat et humilitate irridebat seipsum et sordidioribus operibus se tradebat. Magnam caritatem in omnes alebat, quam per summum animarum zelum patefaciebat ut omnes noscerent et diligerent Iesum Eucharisticum. Modus eius virtutem exercitandi cunctorum, laicorum vel religiosorum, admirationem excitabat. Cum infirmitas qua erat periturus ei comperta est, fideliter opus suum perrexit donec valetudinario reciperetur. Firma spe in Dominum et voluntati eius commissus, aliquos per menses corporis dolores sustinuit et die 6 mensis Ianuarii anno 1940 pie obiit.

Sanctitatis fama iuxta Curiam ecclesiasticam Bergomensem a die 27 mensis Ianuarii anno 1959 ad diem 4 mensis Ianuarii anno 1961 Processus Ordinarius Informativus celebratus est et Inquisitio Suppletiva a die 31 mensis Martii anno 1987 ad diem 24 mensis Maii anno 1989, quorum iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 17 mensis Octobris anno 1989 est approbata. Positione exarata, iuxta consuetudinem an Servus Dei heroico in gradu christianas virtutes exercuisset disceptatum est. Die 11 mensis Ianuarii anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus prospero cum exitu celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 21 mensis Maii anno 2019 congregati, Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroico modo exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ioannis Nadiani, Laici Professi Congregationis Sanctissimi Sacramenti, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu
Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### TAUNGGYIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Felicis Tantardini, Fratris e Pontificio Instituti pro Missionibus Exteris (1898-1991)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Id studeo ut semper et quavis ratione sim felix, atque intentus ad alios felices faciendos».

Servus Dei Felix Tantardini se in suo nomine Baptismi fere ad gaudium vocatum esse agnovit, ob quam rem pacis apostolus factus est in locis omnibus, ubilibet religiosus et missionarius vixit.

Servus Dei die 28 mensis Iunii anno 1898 Introbii, in Archidioecesi Mediolanensi et in provincia Leuci, natus est. A familia in fide christiana instructus, tertium post ludi litterarum annum fabri ferrarii opus incepit. Post Recti Capitis ruinam anno 1917, ad arma conscriptus est et in Primi mundani belli frontis aciem missus. Captivus factus est et de capite inedia quoque dimicavit. Italiam fugitivus redire valuit.

Bello exacto, per missionariarum ephemeridum lecturam ad propagandam fidem vitae consecrandae consilium cepit. Tertio et vicesimo aetatis anno Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris est ingressus. Decem post menses uti frater laicus Birmaniam missus est, ubi undeseptuaginta annos continenter permansit praeter quam quod semel tantum paucos per menses in Italiam rediit anno 1956. Missio eius in oppido v.d. *Toungoo* erat, sed saepe ab una missione ad aliam transibat. Uti faber ferrarius, extraordinaria corporis vi dotatus, ecclesias, domos, scholas, monasteria, seminaria, valetudinaria atque orphanotrophia aedificavit. Opera sua quoque praebuit in leprosorum valetudinarium, quorum benevolentiam confestim cepit. Annis Secundi belli mundani in campum Iaponicum ad captivis custodiendis apparatum deductus est.

Servus Dei simplicem ac veram fidem habuit, quae alto precationis sensu alebatur. Cotidie ter Rosarium recitabat ei quam "dilectam meam Dominam" vocare solebat. Sincere humilis in modo vivendi, benignus erga fratres et quoscumque occurrebat, de suis limitationibus et infirmitatibus iocari valebat. Egregiam operam dedit anno 1955 in Eucharisticum Nationalem Congressum apud oppidum v.d. Rangoon. Anno 1973 Res Publica Italica insigni v.d. Stella al Merito del Lavoro eum decoravit.

Quintum et octogesimum aetatis annum agentem superiores ut opus fabri ferrarii relinqueret monuerunt, unde precationi se magis tradere posset. Consueta sedulitate prompte oboedivit et communionem cum Domino crebriorem fecit. Animam suam Deo reddidit die 23 mensis Martii anno 1991. Exsequiis eius plurimae personae interfuerunt, in quibus multi qui christiani non erant. Ipsi testimonium praebuerunt de fama sanctitatis quae illi humili missionario per totam eius vitam fuerat.

Hac sanctitatis fama perdurante, iuxta Curiam ecclesiasticam Taunggyiensem a die 31 mensis Iulii anno 2001 ad diem 4 mensis Augusti anno 2002 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 28 mensis Ianuarii anno 2005 est approbata. Positione confecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroico in gradu christianas virtutes exercuisset. Prospero cum exitu, die 22 mensis Maii anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione die 4 mensis Iunii anno 2019 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Felicis Tantardini, Fratris e Pontificio Instituto pro Missionibus Exteris, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **PAPIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Entii Boschetti, Sacerdotis Dioecesani (1929-1993)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Si vitam non diligis, eam non donas. Si eam non donas, fratribus servire non potes; si non servis, non liberaris. Per Evangelii ac tribulatorum fratrum dilectionem libera te!».

Haec exhortatio, e Servi Dei Entii Boschetti scriptis extracta, clare eius desiderium enuntiat Deo atque humilioribus fratribus serviendi quod cunctam eius sacerdotalem vitam designavit.

Servus Dei die 19 mensis Novembris anno 1929 Costae Sancti Zenonis, in Papiensi dioecesi, natus est. Conventum Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo Modiciae ingressus, ibi septem per annos uti frater permansit. Missionarium se fieri optans, directus est ad illius Ordinis Cuvaiti missionem, ubi rursus sacerdotalem vocationem percepit. Hanc ob rem aerumnosum intimum discrimen inchoavit, quod valetudinem eius imminuit et eum Ordine exire coegit. Florentiam se contulit apud Antonillae Capelli Operam ad vocationes adultas in sacerdotium instruendas. Multis laboribus Romae apud Pontificiam Universitatem Lateranensem theologica studia perfecit et duos per annos Pontificii Seminarii Langobardi hospes fuit.

Die 29 mensis Iunii anno 1962 Papiae presbyter ordinatus est. Coadiutor fuit parochi Cugnoli ad Padum et Papiae in Sanctissimi Salvatoris paroecia. Praecipuum pastoralem sensum erga pauperes, operarios migrantesque ostendit. Fere clam et magna inopia proximitatis iter et communicationis cum aliquibus iuvenibus labore ac exclusione affectis incepit. In oratorii paroecialis sede iuvenibus a familia sua longe distantibus sive opus quaerentibus hospitium praebuit.

Eo quod toxicomania exstabat et ingravescebat, id Servum Dei compulit ut una cum aliis voluntariis locus ordinatus et stabilis compararetur. Sic societas "Parva Opera Sancti Ioseph" orta est, quae anno 1971 aedificium emit vocatum "Domum Matrem", quae prima communitatis sedes facta est. Hospitium quod societas iuvenibus offerebat proximum erat, modus vivendi pauper et Evangelio accommodatus, aeque atque educatio ad praecavendum apta et ad conscientiam fovendam. Illis annis non modo Papiae sed etiam Laudi Nova, Leuci ac Bugellae novae communitates ortae sunt, quae hospitium dabant minoribus in discrimine versantibus, iuvenibus mulieribusque tribulatis atque

hominibus vagis. Servus Dei spiritualis moderator factus est plurimorum iuvenum qui, divinae vocationi respondentes et iuxta Christi pauperis servique vestigia, vitae donum ad egenos ministrandos omnino facere cupiebant. Ita exstitit "Fraternitas vitae Domus Iuvenis", e sacerdotibus, consecratis familiisque composita, partem habens dioecesanae Ecclesiae, sicut Servus Dei cupide volebat. Omnes ab eo agnoscebantur vocati ut testimonium praeberent caritatis Christi in parvulos et exclusos, participationem ut modum vivendi optantes et precatione in actione sustenti. Ardens caritas eius sacerdotalis cordis Servum Dei duxit ad se tradendum pro quibus occurrebat atque intellegentiam eius illuminabat de societatis laboris causis temporis eius.

Ab anno 1987 dolores corporis eum coegerunt ut in valetudinario perdiu maneret. Servus Dei interea etiam institutionem curavit eorum qui post obitum eius communitates moderarentur. Die 15 mensis Februarii anno 1993 mortuus est.

Eius fama sanctitatis iuxta Curiam ecclesiasticam Papiensem a die 15 mensis Februarii anno 2006 ad diem 15 mensis Februarii anno 2008 celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum approbata est per Decretum diei 7 mensis Maii anno 2010. Confecta Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu exercuisset. Die 18 mensis Septembris anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus, fausto cum exitu, habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 21 mensis Maii anno 2019 congregati, Servum Dei heroum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Entii Boschetti, Sacerdotis Dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 11 mensis Iunii a.D. 2019.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 4 Aprilis 2020. — Titulari Episcopali Ecclesiae Putiensi in Byzacena R.D. Franciscum Castro Lalupú, e clero archidioecesis Truxillensis, hactenus Vicarium episcopalem pro negotiis oeconomicis et administrativis et Vicarium paroecialem Ecclesiae Cathedralis vulgo «Santo Toribio de Mogrovejo», quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

- die 9 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Oleastrensi, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Nuorensi, Exc.mum P.D. Antonim Mura, Episcopum Nuorensem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Lestronensi R.D. Arjan Dodaj, CdM, eclero Urbis, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Tiranensis-Dyrracenae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 14 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Portus Pacis R.D. Carolum Petrum Barthelus, e clero archidioecesis Portus Principis, hactenus Alterum a Rectore Seminarii Maioris vulgo nuncupati Notre-Dame d'Haïti.
- die 15 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Patersonensi R.D. Coëmgenum Iacobum Sweeney, e clero dioecesis Bruklyniensis, hactenus ibique Vicarium Foraneum decanatus v.d. Brooklyn 8 et Curionem paroeciae Sancti Michaëlis in oppido v.d. Brooklyn eiusdem dioecesis.
- Cathedrali Ecclesiae Ruibarbosensi Exc.mum P.D. Stephanum dos Santos Silva Filho, hactenus Episcopum titularem Feraditanum maior et Auxiliarem archidioecesis Sancti Salvatoris in Brasilia.
- Cathedrali Ecclesiae Ereximensi R.D. Adimirum Antonium Mazali, e clero archidioecesis Cascavellensis, ibique hactenus Ecclesiae Cathedralis Parochum.

- die 16 Aprilis 2020. Titulari Episcopali Ecclesiae Mesarfeltensi R.D. Gregorium Suchodolski, e clero dioecesis Siedlecensis, ibique hactenus Parochum Cathedralis et Decanum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 21 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Alexandrinae R.D. Robertum Villelmum Marshall, e clero dioecesis Memphitanae in Tennesia, ibique hactenus Vicarium Generalem et Curionem paroeciae Ecclesiae Cathedralis Immaculatae Conceptionis in civitate Memphitana.
- die 22 Aprilis. Cathedrali Ecclesiae Riviascianensi Exc.mum P.D. Franciscum Antonium Ceballos Escobar, C.SS.R., hactenus Episcopum titularem Zarnensem et Vicarium Apostolicum Portus Carreniensem.
- die 25 Aprilis. Metropolitanae Ecclesiae Bogotensi Exc.mum P.D. Aloisium Iosephum Rueda Aparicio, hactenus Archiepiscopum Metropolitam Popayanensem.
- die 30 Aprilis. Titulari Episcopali Ecclesiae Turrensi Concordiae R.D. Iosephum Natalem Vegezzi, e clero Mediolanensi, hactenus Vicarium Episcopalem territorialem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Feraditanae Maior R.D. Ioannem Lucam Raimondi, e clero Mediolanensi, hactenus Vicarium Episcopalem territorialem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Archiepiscopum Coadiutorem Agrigentinum R.D. Alexandrum Damiano, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Drepanensis.
- die 1 Maii. Titulari Episcopali Ecclesiae Beneventensi R.D. Demetrium Leskovar, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- Titulari Sedi Suburbicariae Portuensi-Sanctae Rufinae Em.mum ac Rev.mum D.num Beniaminum S.R.E. Card. Stella, Congregationis pro Clericis Praefectum.

# ACTA BENEDICTI XVI PP.

#### LITTERAE APOSTOLICAE

T

Venerabili Dei Servae Mariae Petrae De Micheli caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### BENEDICTUS PP. XVI.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ego autem in iustitia videbo faciem tuam, satiabor, cum evigilavero, conspectu tuo» (Ps 17, 15).

Venerabilis Dei Servae Mariae Petrae De Micheli vita, religiosae Instituti Filiarum Immaculatae Conceptionis Bonaërensis, sub lumine amoris sacri vultus Domini Nostri Iesu Christi exacta est. Devotio haec in Sacrum Cor pietatem perficit, quemadmodum ipsa die xiv mensis Maii anno MCMXLIII ad Venerabilem Dei Servum Pium Papam XII scripserat, cum approbationem postularet.

Maria Petra De Micheli Mediolani die XI mensis Septembris anno MDCCCXC orta est et apud Baptismatis fontem ei Iosephinam, Francischinam, Ioannam et Mariam nomen indiderunt. Cum patrem amisisset, puella animadvertit se vitam religiosam amplecti velle, sic die xv mensis Octobris anno MCMXIII Congregationem Filiarum Immaculatae Conceptionis est ingressa, nomen sumens sororis Petrae. Multiplicia educationis incepta Congregationis effecerunt ut peritior evaderet in operibus manu procurandis, veluti in fidicula violina et clavicymbalo. Die xxIII mensis Maii anno MCMXV temporaria vota nuncupavit, in Argentina, quo, vita religiosa incohata, missa est. Ibi manebit usque ad annum MCMXXI, cum valetudinis necnon Congregationis componendae causa in Italiam rediit. Hic magni ponderis officia sustinuit. Mediolanensis Domus fuit antistita, tum Romae, cum Domus constitueretur, tum tandem Antistita regionalis. Venerabilis Dei Servae indoles probitate, firmitate et caritate eximie manifestabatur. Ipsa, praeter donum bene moderandi, peculiarem vocationem a Domino recepit: prima enim illa fuit et praecipua quae Sancti Iesu Vultus devotionem condidit et propagavit. In

Sanctum Vultum amor, aeque ac in Sacrum Cor, Dominum Nostrum solari vult propter eius in Hortis olivarum dolores et eodem modo ut eius amoris misericordis offensis subveniatur. Sic enim soror Petra vixit, veluti victima reparatrix. Hanc operam mysticam nemo extra animadvertit, praeter eius confessarios et spiritus moderatorem. De gratiis a Domino receptis silere humiliter solebat, obsequens sic verbis Sancti Ioannis a Cruce, Ecclesiae dctoris, quae sunt: "non debent arcana Regis revelari". Diuturnum post morbum in oppido v.d. Centonara D'Artò (Novariae) die xxvi mensis Iulii anno memxiv obiit atque sanctitatis eius fama in Dei popolo statim diffusa est.

Continuata sanctitatis fama, quae per subsequentia decennia sororis Petrae, "sororis sanctae", memoriam apud Dei plebem est comitata, effecit ut Episcopus Novariensis beatificationis canonizationisque Causam die XXVI mensis Maii anno MCMLXIX inciperet. Theologi Consultores in peculiari Congressu die XIII mensis Decembris anno MMV atque Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die xx mensis Novembris anno mmvii coadunati, eius virtutes heroum in modum exercitas sunt suffragati. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum die xvII mensis Decembris anno MMVII congruum Decretum evulgaret. Omnibus iure statutis peractis rebus, Victorii Ianni sanatio a medicis Consultoribus die viii mensis Maii anno mmviii est pervestigata, quae ad scientiae rationem incomprehensibilis iudicata est. Sanatio haec Venerabilis Dei Servae intercessioni est adscripta a Consultoribus theologis in Peculiari Congressu die xxx mensis Septembris anno MMVIII et a Patribus Cardinalibus Episcopisque in Sessione Ordinaria die xvii mensis Martii anno mmix. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de miraculo Decretum die III mensis Aprilis anno MMIX foras emitteret atque statuimus ut beatificationis ritus die xxx mensis Maii anno mmx Romae celebraretur.

Hodie igitur in Basilica papali Sanctae Mariae Maioris de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato, Archiepiscopus titulo Silensis, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Dei Servam Mariam Petram De Micheli referimus:

Nos, vota Fratris Nostri Renati Corti, Episcopi Novariensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Maria Petra

De Micheli, virgo ex Instituto Sororum Filiarum Immaculatae Conceptionis Bonaërensium, quae, Iesu Sacro Vultu inspirata maternaque consolatione Virginis Mariae, vitam suam aerumnasque pro peccatorum salute et sacerdotum sanctificatione obtulit, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die undecima Septembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

In praesens vero facere non possumus quin tantam huius spectabilis mulieris assiduam operam admiremur, quae, difficultates alacriter oppetens et Iesum dolores in villa Gethsemani patientem imitans, vires summa impendit deditione non solum ad peccatorum salutem fovendam verum etiam ad sacerdotum sanctificationem provehendam. Quocirca patrocinium eius ferventer invocemus eiusque christianas curemus imitandas virtutes easque cum christifidelibus nostrae aetatis animi ardore communicandas.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxx mensis Maii, anno MMX, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius Card. Bertone
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 117.457

#### II

#### Venerabili Servo Dei Ioanni Scheffler Beatorum honores decernuntur.

#### BENEDICTUS PP. XVI

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine. Nam quis alius noster est finis nisi pervenire ad regnum, cuius nullus est finis?» (S. Augustinus, *De civitate Dei*, XXII,30,5).

Haec novissima sunt verba quae pronuntiavit, parum antequam moreretur, Venerabilis Servus Dei Ioannes Scheffler. Similes cogitationes cunctam per vitam cor et mentem eius illuminaverunt, quapropter vixit ac mortem obiit memoria tenens finem qui singulos Christianos concitat: ad Christum pervenire in Regno caelorum.

Servus Dei Ioannes Scheffler natus est die xxix mensis Octobris anno MDCCCLXXXVII in loco Kálmánd, dioecesis Satmariensis, qui nunc situs est intra fines Romaniae, quique olim ad Hungariam pertinebat. Congrua institutione suscepta, presbyter ordinatus est die VI mensis Iulii anno MCMX. Eodem anno Romam missus est, ubi anno MCMXII apud Pontificiam Universitatem Gregorianam lauream in iure canonico est consecutus. In dioecesim suam reversus, apud Seminarium Maius munere fungebatur docentis et praefecti. Cappellanus fuit inde in urbe Ungvár; postea catechesim docuit et Archigymnasium Catholicum Satmariense direxit. Interea anno mcmxv Budapestini adeptus est doctoris titulum in theologia. Officia pastoralia cum magisterio consociavit, etenim parochus fuit loci Nagymajtény, deinde praeceptor ac denique etiam moderator spiritus in Seminario Magnovaradiensi. Participavit in Congressibus Eucharisticis Internationalibus Chicagiae anno MCMXVI, Carthagine anno MCMXXX et Dublini anno MCMXXXII. Plurimos exaravit articulos scientificos de iure canonico, in quibus operam dedit studiis de iuridica indole autonomiae Ecclesiae eiusque necessitudinibus cum civitate. Praeparavit Regulas Sororum Misericordiarum Satmariensium atque Statuta dioecesis Satmariensis. Annis MCMXXXVI-MCMXXXVIII operam suam contulit ad dioecesanam synodum apparandam, cuius deinde publici iuris fecit "compendium", nempe Decreta synodalia. Pro iuvenibus et catholicis doctis Hungariae scripsit et in patrium sermonem varios libros catechesis convertit. Currente

autumno anni MCMXL nominatus est professor ordinarius iuris canonici apud studiorum universitatem Francisci Iosephi in urbe Kolozsvár. Veluti suam peculiarem vocationem sacerdotalem sensit spiritalem institutionem alumnorum Seminarii et religiosorum. Valde aestimatus fuit uti moderator spiritus in Seminariis Maioribus sive Satmariensi sive Magnovaradinensi Latinorum. Plurimi factus est uti confessarius apud Sorores Misericordes Satmarienses et Sorores Franciscales Magnovaradinenses. Plurima praedicavit spiritalia exercitia ad presbyteros et religiosos, unde verum odorem sanctitatis diffundere fecit. Anno MCMXLII nominatus est Pastor dioecesis Satmariensis atque Administrator Apostolicus Magnovaradinensis Latinorum. Die XVII mensis Maii eiusdem anni Episcopus consecratus est ab Hungariae Primate Em.mo Domino Iustiniano Serédi. A die ix mensis Aprilis anno mcmxlviii, quo duae dioeceses coniunctae sunt, utriusque constitutus est Ordinarius. Ad vocationes sacerdotales promovendas Opus vocationum ecclesiasticarum instituit. Totam per vitam sustinuit onera societatis sui temporis, qua de re compulsus est ad homines oppressos et vexatos tuendos. Navitas eius alacris exstitit, ita ut, altero bello mundiali grassante, gubernium Hungariae, eo intercedente, a coacta custodia Episcopum Maramuresensem Alexandrum Rusu liberaverit. Ipse conabatur iuvare Hebraeos, congregatos in locis Hungariae et Romaniae unde transferri solebant in campos exterminationis. Prae plurimis obstaculis et oppositionibus occupantium valuit quosdam suos presbyteros liberare, qui ad arbitrium comprehensi erant. Bello fere composito, nempe mense Ianuario anni MCMXLV, apud regimen Sovieticum, quod regionem eius tunc occupabat, frustra conatus est a deportatione servare fideles suos ex Germana origine. Nam iam anno memxliii monuerat suos sacerdotes et christifideles de futuris consectariis post bellum, praesertim de periculo ideologiae atheismi et communismi simulque de probabili persecutione contra catholicos incitata.

Die VIII mensis Novembris anno MCMXLV Summus Pontifex Pius XII nominavit eum Episcopum Iaurinensem, in locum Episcopi martyris beati Villelmi Apor. Ipse suam oboedientiam erga Sanctum Patrem declaravit, attamen poposcit, graves ob locales condiciones, ut manere posset in dilecta sua dioecesi. Uti Episcopus sollicitus fuit de cultu Sacratissimi Cordis Iesu diffundendo. Fidem docens, saepe egit de re mariologica, itaque suam in dioecesim festum induxit Immaculati Cordis Mariae atque anno MCMXLVIII Annum Marianum indixit. A sacerdotibus suis postulavit ne in va-

rias factiones politicas se immiscerent, at dolens pati debuit democraticum statum in communistarum dictaturam transformari. Die XIX mensis Iulii anno MCMXLVIII regimen Romaniae unilaterali consilio solvit concordatum cum Sancta Sede, novaque lex civilis de cultu non agnovit exsistentiam dioecesis Satmariensis-Magnovaradinensis Latinorum. Rerum adiuncta ita facta sunt magis graviora, ut regimen arbitrariam suspensionem Episcopi ab eius officio declaraverit.

Itaque Venerabilis Servus Dei coepit vitam ecclesialem variis in paroeciis clandestino disponere, ad persecutionem vitandam. Spiritales tribulationes eius auctae sunt cum insequenti anno Excellentissimus Dominus Szilárd Bogdánffy, Episcopus secrete consecratus, ac serius eius Vicarius Generalis Carolus Pakocs comprehensi sunt. Ex ea re intellexit mentem regiminis communistarum Romaniae in eo esse ut distraheret Ecclesiam Catholicam ab oboedientia erga Sanctam Sedem; ille tamen semper fidelis mansit Summo Pontifici. Die XXIII mensis Maii anno MCML translatus est in coactam custodiam apud conventum franciscalem loci Kőrösbánya. Nam regimen cupiebat ut ipse in Transilvania duceret Ecclesiam huius regionis, sed communione privatam cum Ecclesia Romana. Rejecto hoc proposito, comprehensus est. Primum quidem conductus est in carcerem Ministerii a negotiis internis Bucarestiensibus, deinde translatus est in subterraneum carcerem urbis Jilava. Coram ceteris captivis confessus est pro sacerdote catholico ignominiam non esse pati ac mori in communistarum carcere. Valetudo eius revera cito in peius ruit, ita ut, ob toleratas vexationes, in carcere obiit die vi mensis Decembris anno mcmlii, priusquam ridiculum processum a regimine paratum subiret.

Martyrii fama Venerabilis Servi Dei Ioannis Scheffler constanter crevit eiusque invicta fides minime evanuit. Itaque, post lapsum communistarum regimen, novus Episcopus dioecesis Satmariensis, Excellentissimus Dominus Paulus Reizer, anno McMXC incohavit inquisitionem dioecesanam de martyrio, quae anno McMXCVI est completa. Cuius validitatem iuridicam Congregatio de Causis Sanctorum agnovit per Decretum diei XIII mensis Martii anni McMXCVIII. Favorabilis huiusmodi fuit sententia in Congressu Peculiari Consultorum Theologorum. Item Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die XX mensis Aprilis anno MMX habita censuerunt eius obitum verum fuisse martyrium. Demum Nos Ipsi Congregationi de Causis Sanctorum facultatem fecimus ut Decretum super martyrio ederet die I

mensis Iulii anno mmx. Inde statuimus ut beatificationis ritus in Romania, Satmariensi in urbe, persolveretur die III mensis Iulii anno mmxI.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Ioannem Scheffler in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Eugenii Schönberger, Episcopi Satmariensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Scheffler, episcopus et martyr, Pastor intrepidus et assiduus, qui evangelica virtute maluit vincula pati captivitatis quam prodire Dominum Iesum, in plena permanens fidei communione cum beati Petri Cathedra, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die decima septima Maii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Nos quidem pro certo habemus huic intrepido ac tam sollicito Pastori gregis sibi concrediti, qui multas aerumnas alacriter patiens, bonum certamen certavit, cursum consummavit fidemque integram servavit (cfr  $2\ Tim\ 4$ , 7), ab ipso Summo Pastori Christo Domino evangelicum hoc verbum dictum esse: «Euge, serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis; supra multa te constituam: intra in gaudium Domini tui» ( $Mt\ 25,\ 21.23$ ). Libenter ideo nunc ipsius populi pastoribus et christifidelibus venerandum, imitandum et invocandum eum proponimus.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III mensis Iulii, anno MMXI, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius Card. Bertone
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 168.425

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

#### **SEGRETERIA DI STATO**

#### **NOMINE**

Il Santo Padre Francesco ha promosso, nel Collegio dei Cardinali:

1 maggio 2020 L'Em.mo Sig. Card. Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero, assegnandogli il Titolo della Chiesa Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, all'Ordine dei Vescovi.

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

| 17 | aprile | 2020 | S.E.R. Mons. Francisco Montecillo Padilla, Arcivescovo tit.        |
|----|--------|------|--------------------------------------------------------------------|
|    |        |      | di Nebbia, finora Nunzio Apostolico in Kuwait, Bahrein,            |
|    |        |      | Emirati Arabi Uniti, Qatar, Yemen e Delegato Apostolico            |
|    |        |      | nella Penisola Arabica, $\textit{Nunzio Apostolico in Guatemala}.$ |

- » » S.E.R. Mons. Novatus Rugambwa, Arcivescovo tit. di Tagaria, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Fiji, Palau, Isole Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga e Delegato Apostolico nell'Oceano Pacifico, Nunzio Apostolico in Samoa.
- 25 » S.E.R. Mons. Michael Francis Crotty, Arcivescovo tit. eletto di Lindisfarna, Nunzio Apostolico in Burkina Faso, Nunzio Apostolico in Niger.
- 1 maggio » Il Rev.do Mons. Mitja Leskovar, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Benevento, con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico in Iraq.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

- 21 gennaio 2020 Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Álvaro Leonel Ramazzini Imeri,
  Vescovo di Huehuetenango (Guatemala), e Juan de la
  Caridad García Rodríguez, Arcivescovo di San Cristóbal
  de La Habana (Cuba); l'Ecc.mo Mons. Paolo Cezar Costa,
  Vescovo di São Carlos (Brasile), Membri della Pontificia
  Commissione per l'America Latina «ad quinquennium».
- 10 marzo » Gli Ill.mi Sig.ri: Dott. Sjur Bergan, Head of the Department of Higher Education and History Teaching presso il Consiglio d'Europa (Norvegia-Francia), e Prof. Gerald M. Cattaro, Professore ed Executive Director del Center for Catholic School Leadership Administration and Policy

presso la Fordham University di New York (Stati Uniti d'America), Consultori della Congregazione per l'Educazione Cattolica «ad quinquennium». 10 2020 L'Ill.ma Prof.ssa Niraja Gopal Jayal, Docente presso il Cenmarzo tro per lo Studio del Diritto e delle Politiche di Governo della Jawaharlal Nehru University di New Delhi (India), Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. 17 Il Rev.do Sac. Francesco Ibba, Difensore del Vincolo Sostituto del Tribunale della Rota Romana «in aliud quinauennium». Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Charles Maung Bo, Arcivescovo di Yangon, e Daniel Fernando Sturla Berhouet, Arcivescovo di Montevideo, Membri della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica «in aliud quinquennium». 24 L'Em.mo Sig. Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Membro dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica «ad quinquennium». 1 aprile L'Ill.mo Dott. Timothy James Janz, Scriptor graecus e Direttore del Dipartimento degli Stampati della Biblioteca Apostolica Vaticana, Vice Prefetto della medesima Biblioteca Apostolica Vaticana «ad quinquennium». 8 Il Rev.do Sac. Augusto Zampini, finora Officiale del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Segretario Aggiunto del medesimo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale «ad quinquennium». Nel corso di una recente Udienza concessa a Sua Eminenza il Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Santo Padre ha deciso di istituire una nuova Commissione di studio sul diaconato femminile, chiamando a farne parte i seguenti: - Presidente: L'Em.mo Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de L'Aquila. - Segretario: Il Rev.do Denis Dupont-Fauville, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede. - Membri: Prof.ssa Catherine Brown Tkacz, Lviv (Ucrai-

na); Prof. Dominic Cerrato, Steubenville (USA); Prof. Don Santiago del Cura Elena, Burgos (Spagna); Prof.ssa Caroline Farey, Shrewsbury (Gran Bretagna); Prof.ssa Barbara Hallensleben, Friburgo (Svizzera); Prof. Don Manfred Hauke, Lugano (Svizzera); Prof. James Keating,

Omaha (USA); Prof. Mons. Angelo Lameri, Crema (Italia); Prof.ssa Rosalba Manes, Viterbo (Italia); Prof.ssa Anne-Marie Pelletier, Parigi (Francia).

- 14 aprile 2020 L'Ecc.mo Mons. Ilson de Jesus Montanari, Arcivescovo tit. di Capocilla, Segretario della Congregazione per i Vescovi, Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa «ad quinquennium».
- » » » Il Rev.do Mons. Luigi Mistò, Presidente del Fondo Assistenza Sanitaria «donec aliter provideatur».

In data 1° aprile 2020 l'Em.mo Signor Cardinale Segretario di Stato ha nominato: Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria per un quinquennio l'Ill.mo Dott. Giuseppe Schlitzer, subentrando al Dott. Tommaso Di Ruzza che il 20 gennaio scorso ha concluso il suo mandato quinquennale; e Vice Direttore dell'Autorità di Informazione Finanziaria per un quinquennio l'Ill.mo Dott. Federico Antellini Russo, finora Responsabile dell'Ufficio per la vigilanza e la documentazione.

## NECROLOGIO

| 6        | aprile   | 2020     | Mons. Stephen M. Sulyk, Arcivescovo em. di Philadelphia degli Ucraini (Stati Uniti d'America).                 |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Clément-Joseph Hannouche, Vescovo del Cairo dei Siri ( $Egitto$ ).                                       |
| 10       | <b>»</b> | »        | Mons. Nicholas Marcus Fernando, Arcivescovo em<br>. di Colombo ( $Sri\ Lanka$ ).                               |
| 11       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Mariano De Nicolò, Vescovo em. di Rimini e Vescovo em. di San Marino-Montefeltro ( $Italia$ ).           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Alojzij Uran, Arcivescovo em. di Lubiana (Slovenia).                                                     |
| 12       | *        | <b>»</b> | Mons. Camillo Ballin, M.C.C.J., Vescovo tit. di Arna, Vicario Apostolico di Arabia del Nord ( <i>Kuwait</i> ). |
| 14       | *        | »        | Mons. Miguel Ángel D'Annibale, Vescovo di San Martín ( $Argentina$ ).                                          |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Mons. Aldo di Cillo Pagotto, S.S.S., Arcivescovo em. di Paraíba ( $Brasile$ ).                                 |
| 15       | <b>»</b> | »        | Mons. Aldo Mongiano, I.M.C., Vescovo em<br>. di Roraima $(Brasile). \label{eq:Brasile}$                        |
| »        | <b>»</b> | »        | Mons. Gérard Mulumba Kalemba, Vescovo em. di Mweka (Rep. Dem. del Congo).                                      |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Mons. Dorick McGowan Wright, Vescovo em. di Belize City-Belmopan $(Belize)$ .                                  |
| 23       | *        | »        | Mons. Patrick Leo McCartie, Vescovo em. di Northampton ( $Gran\ Bretagna$ ).                                   |
| 26       | *        | »        | Mons. Emilio Simeón Allué, S.D.B., Vescovo tit. di Croe, già Ausiliare di Boston (Stati Uniti d'America).      |
| 28       | *        | <b>»</b> | Mons. Silas Silvius Njiru, Vescovo em. di Meru (Kenya).                                                        |
| 29       | *        | »        | Mons. Philippe Jean Louis Breton, Vescovo em. di Aire et Dax $(Francia)$ .                                     |
| 30       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Manuel Vieira Pinto, Arcivescovo em<br>. di Nampula ( $Mozambico$ ).                                     |
| 1        | maggio   | »        | Mons. Mathew Anikuzhikattil, Vescovo em. di Idukki dei Siro-Malabaresi $(India)$ .                             |